# LA DOMENICA DEL CORRIERE

Anno L. 23,- L. 36,- Semestre 12,- 12,- 19,- 19,- 19,- 19,- 18, 11' Amministrazione del Corriere della Sera Via Solferino, 28 - Milano. M

Si pubblica a Milano ogni settimana
Supplemento illustrato del "Corriere della Sera"

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 2

Uffici del giornale:
Via Solferino, 28 - Milano
Per tatti gii articoli e illastrazioni è riservata
la proprietà letteraria e artistica, secondo le
leggi e i trattati internazionali.

Anno 42 - N. 19

5 Maggio 1940 XVIII

Centesimi 50 la copia



La lotta in Norvegia. Fra le profonde gole della vallata di Gudbrand colonne tedesche avanzano combattendo verso Trondhjem. (Disegno di A. Beltrame)

# L'Uoldargilla

CAPITOLO V

#### Una seduta di Direzione

uasi subito una finestra del primo piano s'illuminò e poco dopo si aprì. Chi è? — chiese una voce

di donna.

La polizia - rispose Hans Wall.

Wall.

Un minuto dopo la signora Swoboda in persona aprì la porta di strada.

— La polizia! — esclamò essa, rivolta all'ispettore. — Tutti possono dire « la polizia, » ma bisognerebbe anche provare..

— E lo provo — interruppe l'ispettore, porgendo alla donna il suo brevetto. — Sono molto dispiacente di dovervi disturbare a quest'ora, ma credete che non

quest'ora, ma credete che non posso farne a meno. — Entrate — rispose la don-na: e lo condusse in una stanza che s'apriva sul corridolo, e sui battenti della quale c'era la scrit-

ta: Direzione. La signora Swoboda era sui quarantacinque anni, piuttosto grassa e massiccia: i capelli bion-dastri, che incominciavano a incanutire, erano raccolti in una treccia unta attorcigliata sulla sommità del capo, dove forma-vano un piccolo obelisco. Non era brutta, anzi doveva essere stata piuttosto belloccia, d'una bellez-za tuttavia volgare: aveva la boc-ca sensuale e carnosa, gli occhi piccoli e grigi.

Era una donna d'affari, che, fino allora, non aveva conosciuto l'amore, occupata com'era ad ac-cumulare denaro, Però da qualche tempo si sentiva sola, sen-tiva il naturale bisogno di « aver qualcuno» da amare e dal quale essere amata: essa era veramen-te circondata da esserini sui qua-li avrebbe potuto riversare tesori di affetta ma pon era quallo

di affetto, ma non era quello l'affetto ch'essa cercava. Fu in questo periodo che nella sua vita entrò l'individuo misterioso, che gli alunni della scuola, con lo

gazzi, chiamarono il « fidanza-

Chi fosse costui, nessuno lo sa-peva; ma il suo apparire fu una peva; ma il suo apparire fu una disgrazia per i trovatelli. La Swoboda, tutta presa dalla sua nuova passione, divenne, da bispetica ch'era prima, addirittura crudele, da insensibile, spietata. Forse fu per questo cambiamento d'umore che alcuni dei suoi alunni tentarono di scappare: fatto sta che ben tre di essi erano scomparsi e non erano più stati ritrovati.

— Oggi vi sono fuggiti due dei

— Oggi vi sono fuggiti due dei vostri alunni — disse l'ispettore, entrando subito in argomento.

La Swoboda alzò gli occhi al cielo e congiunse le mani sovraccariche di anelli.

— Gl'ingrafi! — esclamò

— Gl'ingrati! — esclamò. Purtroppo, signore, sono fuggiti

e... E non ne avete dato avviso

— E non ne avete dato avviso alla polizia.

— L'avrel fatto domattina, signor ispettore, senza fallo. Capirete, volevo prima vedere se i due ingrati ritornassero...

— Un certo Kotzebue e un certo Goethe — interruppe l'ispettore.

— Potete dirmi la causa che il dataminà a scappare?

re, — Potete dirmi la causa che li determinò a scappare?
— L'istinto, signor ispettore. Costoro sono figli non si sa di chi... di girovaghi forse... e scappano pel solo gusto di scappare. Sono bestle, signor ispettore, vere bestle in forma umana...
— Ah... E, scusate se vi faccio delle domande che vi sembreranno strane, ma che invece sono necessarie. Avete ricevuto delle visite, oggi?

visite, oggi?
Un lampo sinistro passò negli

occhi della direttrice Che ve n'importa? - chiese seccamente.

Devo saperlo — rispose con voce tranquilla l'ispettore. — Non



(5ª PUNTATA)

Romanzo di LUCA D'ANDALO

che io dubiti di voi, signora Swoboda, ma noi della polizia siamo sospettosi per istinto e per professione. Dunque, se volete essere tanto gentile...

— Sl. Vi fu qui un uomo, piccolo e nervoso, con due bafioni ridicoli, accompagnato dalle sue due figlie, due spilungone...

Per quanto l'ispettore fosse padrone dei propri nervi, non pote trattenere un gesto di stupore.

— Il maestro Lunatic? — chiese egli.

se egli.

— Si... lo conoscete?

— Andate avanti. Cosa voleva? O, per meglio dire, che pretesto diede alla sua visita?

— Oh, un pretesto molto naturale. Mi presentò le sue due figlie, Mizi e Suzi... e mi chiese se avessi un'occupazione per loro. Una era pianista, l'altra pittrice.

— Questa visita avvenne pri-ma o dopo la fuga dei due ra-

Mon potrei precisare, perchè non so quando i due ingrati sono fuggiti. Io me ne sono accorta questa sera, quando ho radunato i miei piccoli alunni in refetto-rio... ma possono benissimo essere scappati stamane.

— Capisco. E voi che cos'ayete

risposto al maestro Lunatic?

— Ho risposto ch'ero spiacen

te, ma che non mi era possibile occupare le sue figlie. Era la prima volta che lo

La prima, signore. Ah., E poi, chi è venuto an

cora? Nessun altro... meno il portalettere, i garzoni del macellaio,

del fornaio. — No, no: domando quali altre visite avete avuto.

— Ve l'ho detto: nessuna.

— Non è venuto il vostro fiderata:

#### L'amore non e ridicolo...

I modi della direttrice cambiarono improvvisamente: diventò rossa, gli occhi le s'iniettarono di sangue, e balzò in piedi come una

Cosa ve n'importa? — si-— Non vi basta di esser venuto a seccarmi alle undici di sera, ora v'interessate anche del miei sentimenti privati! Fa an-che ciò parte dei vostri doveri di poliziotto?

Perchè vi arrabbiate, signora? ra? — chiese con tutta calma Hans Wall, alzandosi. — Io, se mi chiedessero se sono andato a trovare la mia fidanzata, risponderei: sì. Non so in verità che motivo ci sia di arrabbiarsi per-chè vi ho domandato se il vo-

stro fidanzato fu qui. La signora Swoboda fu disar-

mata dalla calma dell'ispettore.

— Avete ragione e scusatemi
— disse. — Ma, capite bene, siccome ho una certa età, e l'amore
a quest'età... sembra ridicolo..., ho
tenuto finora la cosa segreta: ecco tutto!

— L'amore — disse sentenziosa-mente l'ispettore — non è ridicolo a nessuna età; tanto meno alla vostra. Ma ciò non ha importanvostra. Ma cio non na importan-za: io vi avevo fatto quella do-manda solo perchè fa parte del-lo schema di domande che siamo costretti a fare là dov'è accaduto un delitto.

 Ma qui non è accaduto al-cun delitto! — esclamò la donna indignata

— Qui, no — rispose l'ispettore, — ma la vittima dei delitto ap-parteneva a questa casa. Uno dei vostri due alunni scappati è scom-

Scomparsol Che intendete

L'ispettore narrò alla donna in poche parole quant'era accaduto nella piazza Wagner.

Mio Diol — esclamò la direttrice. — E sarebbe il terzo!
 Appunto perchè è il terzo la
polizia se ne occupa e se ne preoc-

cupa. E quale dei due è scompar-80?

Giulio Goethe, Me l'immaginavo! — escla-

mò la donna.

— Perchè lo immaginavate?

— Perchè Giulio è un ragazzino, bruno, sano, vivacissimo, robusto... la personificazione dell'ar-gento vivo!

qualità avete intuito che lo scom-parso fosse lui...?

 Perchè — rispose la donna esitando — perchè... anche gli altri due erano cosi...! L'ispettore rimase pensieroso,

tanto che non udi una domanda fattagli dalla donna, che dovette

ripeteria per avere una risposta.

— E l'altro ragazzo? Kotzebue? — chiese essa.

— L'altro ragazzo? E' con me, a disposizione della polizia. E' l'unica persona che fu presente al fatto, e conviene interrogarlo minutamente.

Voi non gli crederete se parlerà male di me? -- chiese ansio-samente la donna.

#### Il povero trovatello

L'ispettore si strinse nelle spal-

Questo non ha importanza, per ora — disse. — Sapete bene

na — questi ingrati, questi trova-telli che ho raccolti nel fango...

sono pieni di pretese, e...

— VI ripeto che per ora tutto
ciò non importa: e del resto non
tocca a me, ma alle autorità municipali. Signora, mi dispiace di
avervi dovuto disturbare, e vi lascio augurandovi la buona notte.

La signora Swoboda accompa-gnò l'ispettore fino alla porta, che

richiuse dopo ch'egli fu uscito. Hans Wall entro nel tassì, dove il piccolo Kotzebue dormiva d'un sonno agitato sotto lo sguardo vi-gile dell'agente: il tassi si mosse, ma appena fu lontano qualche centinaio di passi l'ispettore lo fece fermare

-- Scendete -- diss'egli all'a-gente -- e mettetevi di fazione davanti alla Scuola « Swoboda », ma in modo che nessuno vi veda.

State attento a chi entra e a chi esce Vi manderà poi il sambio.

Và bene, signor ispettore. Altre istruzioni?

— Cercate di riconoscere le per-

sone che vedete, e telefonatemi a casa mia se c'è qualche cosa di strano. Soprattutto che nessuno vi veda

Fidatevi di me

L'agente scese dal tassì e scom-parve nel buio. L'ispettore si feparve nel buio. L'ispettore si fe-ce condurre a casa sua: quando vi giunse prese fra le braccia il piccolo derelitto e lo portò fino al proprio appartamento. Il suo do-mestico lo aspettava sonnecchian-do su una poltrona.

— Federico — disse l'ispettore — ecco un ragazzo che affido per ora alle tue cure. Per non sve-ciiarlo lo metteremo a dormire

gliarlo, lo metteremo a dormire vestito sul sofa: porta un cuscino

delle coperte. Federico si affrettò a obbedire, e poco dopo il piccolo dormiva sul largo e comodo sofà. L'ispettore gli si sedette accanto e lo esami-

gli si sedette accanto e lo esami-nò con attenzione.

— Il tè è pronto, signor ispet-tore, — disse sotto voce Federico.

— Vengo — rispose Hans Wall, ma non si mosse, Guardava il vi-setto smunto del trovatello, le sue manine diafane raccolte sul pet-to, l'espressione dolorosa del volto, un non so che di straziante che spirava da tutto quell'esseri-no che, mentre avrebbe dovuto vi-vere fra le carezze e i baci della mamma, non conosceva che gli

stenti e il pianto.

— Capiscol — disse fra sè l'ispettore. — Questo ragazzo non
rappresenta la vita... è troppo patito, troppo striminzito... mentre l'altro, lo scomparso, era robusto, vivace, ardito... capisco.

— Il tè è pronto, signor

se Federico.

#### Una lettera preoccupante

Ma l'ispettore non l'udi: nella sua mente andava delineandosi, molto vagamente, un indizio che poteva servire, per lo meno, a delimitare le ragioni, le cause dei delitti che da qualche tempo preoccupavano la polizia: e nello stesso tempo sentiva nascere den-tro di sè un'affezione paterna per il poveretto che gli dormiva ac-

— Lo terrò con me — pensò e-gli — e anche Anna lo amerà, poichè è tanto buona! — Il tè è pronto — ripetè Fe-

alzandosi, e seguendo il suo domestico.

Stento molto ad Stento molto ad addormentarsi, e si sveglio quindi molto tardi il giorno seguente: la prima distribuzione della posta era, già avvenuta, ed egli trovò tre lettere sul vassoio che gii portò Fedeche gli portò Federico.

Due erano d'ufficio, ed erano state Ma perchè, ripeto, da queste portate a mano: la terza era di Anna. Fu questa che il giovane ispettore lesse dapprima.

Era un biglietto molto laconi-co e diceva così:

« Favorite considerare rotte le relazioni con me; vi prego di non chiedermene il motivo, di non in-sistere e di non venire a trovar-

mi. Non mi trovereste in casa ».

Hans allibi, e dovette rileggere
il biglietto, giacchè stentava a
credere ai propri occhi. Come! Egli aveva lasciato Anna la sera prima, e fino a quel momento i due giovani erano stati nel migliori rapporti: Anna era tranquilla, carezzevole, dolce come sempre... carezzevole, dolce come sempre... Ed ora che poteva mai esser accaduto di nuovo da spingere la fanciulla a mandargii un biglietto così terribile nella sua semplicità? Forse perchè egli, la sera prima, se n'era andato bruscamente senza salutaria, chiamato dalle grida di aiuto del piccolo Kotzebue? Anna era una ragazza di spirito, e non era punto permalosa, d'altra parte essa sapeva che la professione esercitata dal suo fidanzato era tale da imporgli, alle volte, delle azioni che, in altre persone, sarebbero state non genrsone, sarebbero state non gen-

Macchinalmente il giovane a-prì le due lettere d'ufficio, una era firmata dal direttore generale dottor Krause, ed era un avviso poligrafato, che gli comunicava che in quel giorno, alle dieci, ci sarebbe stata una seduta di Dire-riora ella quella celi devent men zione alla quale egli doveva pren-der parte: l'altra era un biglietto del suo superiore immediato, Wil-liam Narr, che lo pregava in ter-mini molto asciutti di recarsi nel suo ufficio prima della seduta di Direzione.

Il giovane guardò l'orologio: erano le nove e tre quarti, e non gli era prò possibile recarsi da anna prima di andare al palazzo della polizia. Preoccupato, terminò la sua teletta rapidamente, diede ordine a Federico di non albandonara un colo istonta il abbandonare un solo istante il trovatello, e si fece portare da un tassì all'ufficio di polizia, dove ar-rivò alle dieci in punto.

#### Matrimonio in pericolo

William Narr lo aspettava con impazienza.

— Siete in ritardo — osservò

egli con voce brusca.

— Lo so, ma non potevo venir prima, — rispose il giovane ispet-tore. — Ve ne dirò dopo il motivo. Che cosa desiderate da me? — Sedete — rispose il commis-

sario Narr.

sario Narr.

William Narr era un uomo asciutto, con un'espressione grifagna del volto, i cui lineamenti erano resi più durl da una caramella cerchiata in nero ch'egli
portava nell'occhio destro. Era elegantissimo, brusco nel modi, dilegantissimo, brusco nel modi, diritto come un palo, e rapido nelle
mosse malgrado i suoi sessant'anni. Era scapolo: nell'esercizio delle sue funzioni era rigido, insensibile alla pietà, tanto che i suoi
colleghi gli avevano ambbiato il
nomignolo di «Inflessibile ».

— Ho poco tempo a mia disposizione — disse William Narr —
perchè la seduta di Direzione avrà luogo fra pochi istanti. Vogliate quindi ascoltarmi con attenzione, e tenere per fermo che
ciò che vi dirò è l'espressione della mia assoluta volontà.

— Parlate — rispose fredda-

- Parlate - rispose fredda-mente Hans Wall, cui i modi bru-

schi del suo superiore imponeva-

no ben poco.

Voi frequentate troppo piaz-E' proibito?

 No. Ma è proibito a un uffi-ciale di polizia di fidanzarsi con una signorina uscita dall'ospizio dei trovatelli e che ha fatto la ballerina sui teatri di varietà. L'articolo dodici del regolamento

L'articolo dodici dei regolamento interno tratta appunto del matrimonio degli ufficiali di polizia; vi consiglio di leggerlo.

Hans Wall sapeva dominarsi come ben pochl: infatti sul suo volto impassibile non apparve l'ira che gli bolliva in petto: solo le dita delle sue mani si raggrinzamento sui braccioli della poltrona. rono sui braccioli della poltrona, poichè è tanto buona!

— Il tè è pronto — ripetè Federico.

— Vengo — rispose l'ispettore

aniche Anna lo amera, ronto sui braccioni della portotta, ma la sua voce era calma quando rispose: — Signore, lo amo e stimo la signorina Anna Defoe, e nessuno mi impedirà di sposarla.

— Allora preparatevi o a dare le vostre dimissioni o a essere cacciato dal corpo di polizia.

— Sta bene. Non c'è altro?

Altro. Andiamo alla seduta

di Direzione.

La seduta aveva luogo nel gabinetto del direttore generale dottor Krause, e quando i due ufficiali vi giunsero era già incomin-

Oltre a tre o quattro commis-sari c'era un vecchio signore che Hans Wall riconobbe immediata-mente: era il dottor Malus, pro-fessore di chimica analitica al Politegnico

Signori - disse il dottor Krause — siamo arrivati al mo-mento culminante dell'inchiesta mento culminante dell'inchiesta sulle due serie di fatti misteriosi, dei quali uno è particolare alla nostra città, l'altro, d'indole più generale, sembra tuttavia partire pure da questa città. Ho sotto mano qualche fatto, ho qui delle istruzioni pervenutemi ieri sera in modo insolito dall'Ufficio centrale di polizia, o, per meglio dive dal di polizia, o, per meglio dive dal di polizia, o, per meglio dire, dal suo capo: ho pensato quindi di indire questa seduta di Direzione, sia per sentire il vostro parere che per dare gli incarichi del ca-so ad alcuno di voi.

#### La faccenda dell'oro

Il dottor Krause tacque un istante guardando alcuni fogli che aveva davanti a sè sul tavo-

lo, poi riprese:
— Parliamo anzitutto della fac-— Parliamo anzitutto della faccenda dell'oro, sulla quale riferirà il professor Malus, incaricato delle analisi relative. Voi sapete tutti che ingenti quantità di questo metallo sono state lanciate in commercio: quantità tanto ingenti da influire sulla valuta nazionale. Ora il primo pensiero del Governo fu che quest'oro fosse falso, per quanto al colore, al peso specifico, al suono, alla durezza, a tutte le sue qualità fisiche in una parola, fosse senz'altro confondibile con l'oro proveniente dai depositi della Banca Nazionale. Fu difficile, senza dubbio, poter avere un campione di bio, poter avere un campione di quest'oro lanciato misteriosamente da una mano misteriosa: vo-glio dire che fu difficile poter asserire che quest'oro fosse proprio di quello del quale noi ci occu-piamo: ma ci riuscimmo, e il pro-tesse Matto da invaricato del-l'analisi. Signor professore, vo-gliate esporre i vostri risultati.

Il vecchio chimico prese di ta-sca un libriccino di note e prese a parlare, con una vocetta che contrastava col suo torso vigoro-so, col suo testone e norme e con

so, col suo testone enorme e con la sua barbaccia grigia.

— Ecco, — disse, — quanto ho da dire sull'analisi che mi fu affidata dall'egregio signor Krause, Anzitutto, l'oro che mi fu dato da esaminare è oro vero, puro, al mille per mille: su ciò non c'è dubbio alcuno. Le analisi per via umida e per via secca concordano perfettamente. Solo ho trovato, nel metallo che mi fu dato da esaminare, un elemento incognito. nel metallo che mi fu dato da esa-minare, un elemento incognito, contenuto, del resto, in proporzio-ni infinitamente piccole, cioè del-lo 0,01 per cento. Dopo qualche set-timana di lavoro assiduo, mi riu-sci di separare l'elemento miste-rioso, ma non mi riusci del pari di stabilirne la natura. Nemme-no l'analisi spettroscopica mi die-de un risultato sicuro, anzi con-tribul ad aumentare la mia con-fusione. Vi annolo, forse, signori? Krause fece cenno di no, e il Krause fece cenno di no, e il chimico riprese:

chimico riprese:

— Pareva, quasi, che l'elemento in questione cambiasse natina a ogni istante. L'occhio, applicato allo spettroscopio, vedeva a un tratto formarsi gradatamente le linee caratteristiche dell'uranio, ma era appena riuscito a identificarle ch'esse erano sostituite da quelle di gas nobili, che alla loro volta-sparivano per cedere il posto ad altre... Silenzio, miei signorii

Veramente, nessuno aveva parlato: ma siccome il professore abituato a essere interrotto dalle ciarle dei propri allievi durante mazione di far silenzio gli veniva spontanea alle labbra come un in-tercalare.

Io credo - riprese il profes-



## Da una settimana all'altra



Il Re Imperatore assiste da un palco del teatro della Pergola all'inaugurazione del Maggio musicale fiorentino.



Il Principe di Piemonte visita a Cuneo i cimeli del Museo civico.



I Littoriali della Cultura e dell'Arte a Bologna. Il giuramento del Littore.



Le feste cuteriniane a Siena. Sopra: Il reliquiario racchiudente il capo della Santa attraversa le vie della città. - Sotto: La reliquia di Santa Caterina recuta nell'ospedale dove la Santa svolse per anni la propria opera di assistenza ai malati.



da dire. Ho finito.

— Avete un'impressione soggettiva, un'idea personale, anche se non corredata di prove, su questa faccenda?

Il professore si guardò intorno perplesso.

— Veramente — disse — l'avrel, io, la mia idea personale, ma sono alieno dall'esprimerla, perchè noi chimici siamo scienziati esatti, signori, ed esponiamo fatti e non... ciarle!

— Tuttavia, signore, — riprese il dottor Krause.

— vi pregherei di esporre la vostra opinione.

— Sl... volentieri... quantunque... Non riderete, signori? Ebbene la mia idea è che si tratti di...

— Di...?

Di oro artificiale, ecco!
 E il professore guardò gli astanti uno per uno per vedere se ridessoro: ma vide soltanto dei volti.

seri, accigliati.

Il dottor Krause si alzò in piedi.

— Signor professore — diss'egli con voce grave

— voi avete reso un segnalato favore alla Nazione...

— Oh, per l'amor di Dio! — protestò il professore.

— E il Governo ve ne ringrazia, come ve ne ringrazia il Capo della polizia centrale. A questi ringraziamenti ufficiali aggiungo il mio personale.

La vostra collaborazione ci fu veramente preziosa.

Il professore si guardava intorno con aria timida

e smarrita. cominciò.

 Voi potete andare, signore — disse il dottor

Krause. — Sarci dolentissimo di rubarvi un se-Krause. — Sarci dolentissimo di rubarvi un se-condo di più, Ispettore Wall, accompagnate il si-gnor professore fino all'ascensore, e ritornate su-

Il professore raccolse la sua tuba dalla forma antiquata, e, con un saluto circolare, se ne ando.

Wall riprese un istante dopo il suo posto.

— Io mi rivolgo a tutti voi, signori — riprese il dottor Krause — per consiglio e per aiuto; quantunque negli ordini da me ricevuti in modo, ripeto. molto strano, uno solo di voi sia in modo speciale destinato dal Capo a occuparsi della faccenda. — Il dottor Krause si voise al giovane ispettore. — Siete voi, ispettore Hans Wall — diss'egli.

- (Continua)



Le nozze di un avialore: gli sposi passano sollo un arco... di eliche d'aeroplano.

PER LA SALUTE DELLE DONNE

#### LA CURA DELL'ANEMIA

L'anemia, così frequente nelle ragazze e nelle donne, può avere origine da qualcuna delle seguenti cause:

eccessivo affaticamento, fisico e mentale;

vita in città (con la conseguente mancanza di sole, di aria pura e di esercizio fi-

alimentazione insufficiente o irrazionale;

convulescenza,

E' caratteristico, nell'anemia, il pallore della pelle e delle mucose. Attre manifestazioni di questa mulattia sono:

il senso di spossalezza ge-

la facile stancabilità;

le nevralgie;

la mancanza di appetito; -

la digestione difficile.

Poichè il sangue della donna anemica è deficiente in emoglobina e scarso di globuli rossi, il mezzo più razionale per com-battere l'anemia consiste nel-l'apportare al sangue tali ele-menti. L'esperienza medica di molti anni ha dimostrato che ciò si officne mediante la somministrazione di sali di ferro. (Un efficace sale di ferro è contenuto nel Proton, sotto forma di un liquido piacevole al gusto e fa-

cilmente digeribile.)
Il sangue, questo elemento così
utile per la nutrizione ed il rinnovamento di ogni singola cellula del nostro organismo, viene a riprendere, dopo una cura di Proton, sufficientemente prolungata, la sua composizione normale. Ne deriva, per conseguenza, un miglioramento ge-nerale di salute: l'appetito viene stimolato, la digestione miglio-ra, il viso acquista aspetto sano, disturbi nervosi si attenuano o scompaiono.

La sicura efficacia del Proton nella cura delle anemie femninili è stata comprovata in migliaia di casi.

## Contro il mal di denti: VERAMON

#### l'antidolorifico sovrano

Nel chiedere il Veramon insistete sempre per avere l'imballaggio originale:

Bustina da 2 compr. L. 1.25 Tubo da 10 compresse L. 6.— Tubo da 20 compresse L. 11.-



anni ha dimostrato l'alta efficacia del Veramon contro il mal di denti; i Medici e gli Specialisti lo prescrivono quotidianamente, perchè non danneggia il cuore, nè lo stomaco, nè

Soc. Italiana Prodotti Schering Sede e Stabilimenti a Milano

Leggete IL ROMANZO MENSILE

Leggete IL ROMANZO MENSILE - L. 2 il fascicolo



#### EMORROIDI

SPECIALITÀ MEDICINALI FATTORI ILLOLE SOLVENTI L. 7.50 UNGUENTO ANTIEMORROIDALE L. S .-Cura per via orale e per via esterna

#### IMMEDIATO SOLLIEVO

IN TUTTE LE FARMACIE E PRESSO G. FATTORI & C. MILANO - VIA GOLDONI 38 (Sped. segr. franco - letter.) - Aut, Prof. N. 6656



## IL PAPPAGA

NOVELLA

Dicevo dunque? Ah, sl. Questo. Te lo prendi e te lo porti a casa.

Ma è un'idea bizzarra e hai torto a darle retta. Sarà stato magari un caso, una coincidenza,

magari un caso, una coincidenza, ma mi pare impossibile, assurdo, che una bestia possa quel che gli uomini non possono e non potranno giammai.

— E lui si, Senti questa. Tu conosci don Angelo Nani e suppongo che anche tu lo reputi un uomo retto e per bene. Con me, e prima ancora con mio padre, non s'erano avuti che rapporti eccellenti. Quando un giorno mi viene in mente di prendere moglia, come s'erano avuti che rapporti eccellenti. Quando un giorno mi viene in mente di prendere moglie, eome è giusto, com'e logico, mi rivolgo a lui perchè parli al papà della ragazza che gli è amico. Detto e fatto. Due giorni dopo viene da me per riferirmi. Nella stanza siamo io, lui e il pappagallo. Stai bene attento: quando il signor Angelo finisce di dire: « Caro Vladimiro, io ho fatto quel che ho potuto...», il pappagallo sbatte le ali, alza le penne, e poi urla così che al povero signor Angelo la parola muore di colpo nella strozza. Breve. Ci crederesti? Il signor Angelo aveva fatto l'imbasciata proprio all'incontrario, dipingendomi per una mala bestia, un donnaiolo, un tizzone di inferno, ecc. Questa per tutte. Ma te ne potrei raccontare fino a stasera e su Tizio, su Caio, su Sempronio e Martino, per non far nomi. Vederli e urlare è stato tutt'uno, Le volte che è rimasto quieto e sereno come adesso le posso contare sulle dita. Ora tu mi dici: ma è comoda una bestia così, il ma è comoda una bestia così, il cui fluto ti mette in guardia e al riparo da incresciose sorprese. Ma io, che vuoi che ti dica, ci soffro e il cuore mi si strazia se penso, e non sorridere per piacere, al nue non sorridere per piacere, al nu-mero degli amici che mi ha fatto perdere e di quelli che, pur con-tro la mia stessa ragione, non posso a meno di guardare con so-spetto. Metti il caso nostro, la no-stra amicizia di tant'anni. Ci pen-si tu che orrore se avesse urlato? Insomma, lo ho paura e preferisco il danno, il tradimento, le amare sorprese, piuttosto che assistere al crollo totale e completo di tut-

E cosl? — E cosi?

— E cosi te lo porti tu a casa. Sei solo e ti terrà compagnia. Io, che vuoi che ti dica, ecco, io lo odio.

L'amico lo guardò in tralice un istante e poi rise. Ma subito se ne penti, perchè si, l'uomo è un ani-

te le mie più belle e care illu-

stoni,

male anche lui buffissimo, pieno di mille cose incongruenti, incoerenti, che possono più della sua stessa ragione. Vladimiro, a esempio, s'era fitto in mente il pap-pagallo e lui, e cento, e mille al-tri, di quali tristi ubbie, sospetti, paure, non avvilivano la loro mediocre esistenza?

— Sicuro — disse serio, quasi a commento di questo breve e spic-ciolo filosofare — chè altrimenti sarebbe facile vivere e certamente assai meno penoso. Allora attendo il pappagallo e arrivederci

Per più giorni pensò alla storia dell'amico, al compagno incon-sueto che il caso gli aveva messo accanto. Ma non era un compa-gno noioso, anzil Cantava e fi-schiava ch'era una bellezza e a non essere troppo sofistici quattro parole di discorso le metteva su assai meglio di qualche cristiano di sua conoscenza. Quanto alla virtù, diciamo così, delia bestia non ne aveva fatta ancora una diretta esperienza, in quanto le poche persone venute a trovarlo s'erano fermate in salotto, chè co-sì volevano il rango e i rapporti.

Qualche sera dopo, al Circolo, Gianni Michilica offri da bere ai soci, quelli che, per una ragione soci, quelli che, per una ragione o per l'altra, non avevano potuto assistere al battesimo del suo primogenito. Il bimbo diede la stura a un sacco di discorsi, svegliò malinconie e sogni che dormivano e più d'uno si vide com'era, giacchè la fantasia è una barchetta pericolosa con la quale è facile approdare in terre inconsuete favolose divine Giorgio un suete favolose divine. Giorgio u-scì dal Circolo con la fronte agsci dal Circolo con la fronte ag-grondata e con tutta la sua vita presente passata e futura sotto gli occhi. Quarant'anni, le prime zampe d'oca, i primi capelli gri-gi alle tempie. Unici compagni in casa, un vecchio cameriere e il pappagallo. Una compagna ci vuole, una compagna purchessia, che gli dia un bimbo al cui sorri-so possa chiedere il conforto e la so possa chiedere il conforto e la forza che gli mancano.

Il giorno dopo ne parlò alla baronessa di Gianforma. La vecchia lo guardò con l'occhialino,
poi seria disse:

— Tornate domani sera.

Ci tornò. E' puerile, ma il cuore gli fremeva

re gli tremava.
— Quella, — gli disse la baro-

Si chiamava Cecilia ed esile e

#### LA MODA STRAVAGANTE



bionda non pareva davvero la figlia di suo padre che aveva una ridicola faccia di re di coppe. Era un uomo bizzarro ed estroso il nostro, e per un poco riflettè se era proprio il caso di legare la propria vita a quella della figlia di un tal padre. Espresse i suoi dubbi alla baronessa e questa di rise in faccia

sta gli rise in faccia,
— Siete divertente

— Siete divertente — gli disse battendogli sulla spalla — ma non siete saggio. Io vi farò l'imbasciata e voi sarete felice.

Poi i giorni, i mesi che seguirono lo convinsero che la baronessa aveva delle virtù profetiche di prim'ordine. Dire infatti ch'era felice pare una frase fatta. Era di più, ma le parole mancano per dire com'egli era.

Un pomeriggio d'aprile (a settembre le nozze) passeggiava e sognava in compagnia della ragazza; a questa vien fatto di dirgli: — E se mi mostrassi la tua casa?

Egli non le obiettò: «cara, ma la gente che dirà?»; la domanda gli balzò limpida chiarissima nella mente, ma come intontito infilò subito il chiavino nella toppa. «Il salotto, la sala da pranzo, la camera da letto...», elencava facendole da guida, «...e questa...». Non fini nemmeno la frasc: le ali alzate le penpe diritta see: le ali alzate, le penne, diritte come aculei, il pappagallo urla-va e strillava e si dimenava e si contorceva come in preda al bal-lo di San Vito.

- Non bisogna badargli - dis-— Ha una idiosincrasia per

le gonnelle.

La ragazza rideva divertita. Egli era senza una goccia di sangue nelle vene.

由 No, Il, Il in quello stipetto.
Scegli quel che ti pare e versane
un po' anche a me.

 Ecco fatto. E così?

— Ecco fatto. E così?
— E così, questo. Quando sento qualcuno che legifera e sentenzia e raziocinia lucido come uno specchio, qualcuno di quelli che la gente ammira perchè li ritiene col cervello sodo, che vuoi, è più forte di me, do in una sonora risata. Perchè anch'io, capisci?, ero di questi e ridevo del mio amico che aveva terrore di tenersi in casa il pappagallo.

— E poi?

— E poi che cosa? Ah sì. Ma il resto non conta. E cronaca, è

— E poi che cosa? Ah si. Ma il resto non conta. E' cronaca, è fatto, e ogni giorno più il tempo lo cancella. Tre giorni stetti in casa come intontito, legnato, pietrificato. Al quarto scappai via, senza dar più notizia di me. Da allora tanta acqua è passata sot-to i ponti. Non è un mese a Cecilia è nato il primo bimbo. E mi dicono che è un'ottima donna in ogni senso. Io sono qui e invec-chio senza curiosità e interesse. Il pappagallo è ancora di là. Non me ne son saputo disfare. Ci ho portato tutto il paese a vederlo e ne pare felice. Le feste che fa a tutti, a tutti!

Benedetto Ciàceri

sempre nell'ordine

## SCENE DI GUERRA

ome avviene il bombardamento aereo? In quale mo-mento il bombardiere, durante il volo, molla la bomba che intende dirigere contro un obiet-

intende dirigere contro un obiettivo? Qual è la precisione di tiro?
Queste, fra tante, sono le domande che più comunemente si
pongono gil spettatori profani
delle frequenti incursioni aeree
che i belligeranti compiono contro le flotte navali e contro bersegli a tarre.

sagli a terra. Il problema non è semplice. Il lancio delle bombe è un'arte e dipende dall'abilità dell'equipaggio di quel *cannone volante* che è l'aeroplano bombardiere.

#### Bombe e siluri

Gli apparecchi da bombarda-mento sono dotati di grande au-tonomia in modo da poter estendere l'azione a grandi distanze senza bisogno di rifornimento. In senza bisogno di rifornimento. In alcuni tipi moderni l'autonomia raggiunge anche 10 o 12 ore; ad ogni modo 6 od 8 ore sono più che sufficienti per tentare le più ardite imprese. Il carico utile di bombe che si può trasportare raggiunge e supera, in media, le tre tonnellate. Le bombe sono di vario tipo. E' visibile all'esterno il governale, o impennaggio, che serve tipo. E' visibile all'esterno il governale, o impennaggio, che serve per guidare la bomba durante la caduta, in modo da assicurare l'arrivo di punta e quindi il funzionamento della spoletta. Il governale è costituito da 4 alette di lamiera, disposte in piani meridiani ad angolo retto nella parte posteriore, collegate talvolta da cerchi cilindrici per ottenere maggiore resistenza nel dispositivo.

Contro bersagli animati sono utilmente impiegati spezzoni di qualche chilogrammo; mentre con i robusti bersagli terrestri o navali si usano bolidi da 800-1000 chilogrammi ed anche più. In

chilogrammi ed anche più. In qualche Paese sono state anche adottate bombe da due tonnel-

Negli apparecchi da bombarda mento marittimo le bombe sono sostituite da un siluro che può essere lanciato con grande preci-sione contro una nave avversaria

(idrosiluranti). Si tende ad impiegare due tipi di ap-parecchi da bombardamento: uno costi-tuito da apparecchi grandi e pesanti se pur non forniti di grande velocità, da impiegarsi di notte allorchè l'azione dei caccia è meno effi-cace a causa delle cace a causa delle tenebre; un altro co-stituito da velivoli di minori dimensio-ni, piccoli e leggeri, armati per azioni di minore stile, capaci di agire anche sen-za la protezione dei caccia.

#### Il lancio

La sospensione delle bombe può essere orizzontale o verticale, Si usano a tale scopo i portabombe, che devono rispondere al requisito di assicurare la sospensione e la sospensione e lo sganciamento al momento voluto. In generale è preferita la sospensione orizzon-tale, poiche in tal modo la bomba ha già l'asse disposto secondo l'inizio del-

la traiettoria e non incontra quindi difficoltà a sta-bilirsi. Gli organi di sospensione e di sgancio consentono di mollare una o più bombe contempo-raneamente, mentre il bombar-diere è intento all'apparecchio di

Per il tiro del cannone volante sono necessarie le seguenti opera-zioni. Occorre in primo luogo determinare la quota dell'aereo e del bersaglio, che si ottiene per mezzo dell'altimetro. Deve poi essere nota la velocità dell'aereo;

un traguardo munito di un contasecondi può permettere di cal-colare il tempo impiegato a percorrere uno spazio prestabilito. E-videntemente dalla misura del tempo, noto tale spazio, si ottiene la velocità. Si dirige quindi il ve-livolo in modo che la rotta sia contenuta in un piano verticale passante per il bersaglio (ciò si ottiene mediante indicatori di di-rezione che indicano automaticamente la rotta secondo le osser-vazioni fatte al traguardo).

Bisogna determinare infine il punto esatto in cui si deve mollare la bomba perchè questa cada effettivamente sul bersaglio. Tale determinazione, com'è facile com-prendere, è di capitale importan-za, e si ottiene in due modi: o regolando il lancio in base al tem-po necessario alla caduta, oppu-re col traguardo, in base all'ango-lo di puntamento che si deduce dalle determinazioni precedenti

guardo, graduato secondo i dati calcolati e tratti dalle tabelle stesse, appare il bersaglio lungo una determinata visuale.

stano sempre deviazioni. Di solito uardo, graduato secondo i dati alcolati e tratti dalle tabelle lesse, appare il bersaglio lungo na determinata visuale.

I traguardi possono essere periscopici — ricordiamo i periscopi

sempre nell'ordine di centinaia di me-tri. Un solo secon-do di ritardo nel lancio può produr-re uno scarto di 155 metri, in con-siderazione dell'al-ta valcettà ta velocità. Dal breve esame di questo pro-

blema è possibile comprendere quanto sia difficile colpire mortalmente, anche da bassa quota, una nave da guerra o mercantile, an-che nel caso di navigazione in



Si prepara il carico per un nostro bombardiere

Quattro bocche di mitragliatrici cercano la preda.

dei sommergibili oppure a visuale li-bera. I primi, mol-to usati oggi, sono spesso collegati ad un impianto elettrico che permet-te al pilota la trasmissione automa-tica delle rettifiche necessarie per mantenere il piano di tiro sul bersaglio. Appositi indi-catori di direzione, elettrici o mecca-nici, rivelano la deviazione della rot-ta dal piano verticale contenente il bersaglio e il veli-volo.

#### Per colpire

Per ottenere i migliori risultati nel tiro conviene mantenere una quota costante ed una rotta rettili-nea dall'inizio del puntamento sino al lancio della bomba, Nonostante le

ni e i grandi perfezionamenti in-trodotti dalla tecnica moderna è facile immaginare che si manife-

te la grande guerra allorchė i sistemi di puntamento non erano perfezionati come oggi, si ebbe-ro grandi disper-sioni di tiro. Tre-cento bombe nel 1917 furono lanciate contro il Goe ben incagliato nello stretto dei Dardanelli, ma solo due colpirono il bersaglio e senza gravi effetti. Settantacinque bombe furono lanciate contro la stazione ferroviaria di Liverpool Street, e si verificò uno scarto di ben tre chilometri nel complesso del tiro. Ma con gli odierni sistemi tali dispersioni si ben incagliato neltali dispersioni si sarebbero ridotte soltanto a qualche decina di metri, al-le quote e velocità

di quel tempo.
Oggi, poichè le
velocità raggiungono i 500 km. l'ora,
le dispersioni avvengono in misura molto ridotta, ma



Una mina con paracadute che sarà lanciata da un aeroplano.

#### PAROLA DEL MEDICO

ome? Ti sei tanto stupito sentendomi suggerire gli
ottimi latti fermentati a chi prescritto il solo latte quale ebbe prescritto il soto latte quale dieta-medicamento, ma che, purtroppo (così crudo e puro come ce lo dà la mucca), non lo sa affatto tollerare? Ti sei tanto stupito perchè il tatte tu l'hai sempre visto buttar nel lavandino quando è «andato a male», quando cioè si è inacidino cagliato, farmentato, ma non cidino cagliato, farmentato, ma non cidito, cagliato, fermentato, ma non l'hai mai visto fermentare a bella posta, nè hai mai sentito chiamarlo « ottimo » quand'è alterato?

Ma... possibile, se quella di ca-gliare latte è usanza vecchia atra-vecchia, e che data dai tempi di Matusalemme? Se persino il vec-chio Abramo offriva soltanto capaci ciotole di latte acido ad ogni suo ospite (lo affermano le Scritture Sacre); se gli stessi Patriarchi an-tichi si cibavano esclusivamente di pane, acqua pura e latte cagliato per conservarsi lungamente in vi-ta ed in salute; e se il « seme », il « fungo » — cioè il fermento che, immesso in otri od orci colmi di latte appena munto, tutto lo caglia in poche ore — ha potuto nei seco-li e secoli giungere inalterato fino a noi perchè vivo e intatto venne sem-pre tramandato da padre a figlio, da generazione a generazione, quale prezioso patrimonio familiare?

Avrai però sentito dire che in Armenia, nella Russia caucasica, e ancor più in Bulgaria, a centinaia e centinaia si sono sempre contati i centenari, e che anche nella nostra Sardegna abbondano i longevi. Ebbene, i fortunati dalla lunga vita sono quasi tutti pastori che vivopunto preciso di lancio, corrispon- no quindi sempre all'aria aperta, dente all'istante in cui sul tra- che si nutrono quindi esclusiva-

latti fermentati

mente di quanto loro porgono le fonti, gli arbusti, le capre, le pe-core, le asine e le mucche dei lo-ro armenti; e che se, lassu, nella solitudine delle montagne verdi di pascoli, non possono fermentare uva per averne vino e soddisfare così quel nostro istintivo bisogno di cibi anche fermentati, possono però fermentare il loro latte, per averne così il cibo prediletto dai

averne così il cibo prediletto dai vecchi padri.

E sempre lo possono, appunto perchè in ogni famiglia pastorale, oltre ad una lampada eternamente viva innanzi alle icone ed alle immagini sacre, è anche tenuto eternamente vivo il prezioso seme che, se da tribù a tribù e da regione a regione varia nome e variamente caglia i diversi tipi di latte, li rende però tutti ugualmente più digeribili, più assorbibili, più assimilabili, più nutrienti (del latte si utibili, più assorbibili, più assimila-bili, più nutrienti (del latte si uti-lizza circa l'86 per cento ma, se ca-gliato, persino il 98 per cento), più tollerati (nutrendosi di solo latte, non si riesce a sorpassare i 2 litri giornalieri, mentre si possono rag-giungere persino i 6 litri con il giungere persino i 6 litri con il latte cagliato), più sicuri (non destano nausee, non distendono lo stomaco, non provocano disordini nell'intestino), più salutari (sempre ostacolano, arrestano, annientano le putride fermentazioni intestinoli stinali), è tutti infine li tramuta in quegli « elisiri di lunga vita » additatici dalla saggezza dell'istinto e offertici dalla munificenza della e offert Natura.

A seconda dei popoli variano (ho detto) per aspetto e nome i vari tipi di latte cagliato; ma tutti però

i sono ugualmente efficaci e sa-lutari.

Ecco, infatti, i musulmani con i loro «grani o miglio del Profe-ta» cagliare il latte di mucca in kefir (dal turco kief, buona saiu-te); ecco i Bulgari, con la loro maya, cagliare in yoghurt ogni lat-te; ecco i Russi fermentare il lat-te di capra e di giumenta in kou-mis (dal mongolo «vino di lat-te»), gli Armeni cagliare in mazun il latte delle bufale, e i nostri pa-stori sardi offrirci dagli orci di pel-le il toro prezioso gioddu, cioè lat-te di pecora cagliato.

sono ugualmente efficaci e sa-

le il loro prezioso giòddu, cioè latte di pecora cagliato.

Anche tu — ora che mi hai sentito parlare di latte fermentato, ora che lo conosci quale secolare apportatore di salure e longevità — anche tu, ora, vuoi cagliarti latte, e nutrirtene, ed averne così i provati e riprovati benefici?

Ma... e i semi? Li hai i semi?

Chè un buon latte cagliato non lo puoi ottenere senza ricorrere a quei

puoi ottenere senza ricorrere a quei tali fermenti mentre attendono di venire trasportati da un capace cio-tolone di latte ormai cagliato ad uno di latte allora allora munto.

Dott. Amal





Ecco il puntatore pronto alla mira nella torretta di prua

sia con tabelle sia automatica-

mente.
Abbiamo indicato qui somma riamente un sistema di facile comprensione, ma ne esistono an-che altri, fondati press'a poco su-gli stessi principi. Ad ogni modo è sufficiente, per la curiosità del lettore, sapere che esistono tabel-le le quali, note la velocità dell'aereo e la quota, come si è det-to, permettono di individuare il

# ETIOPICAL SOLE DANAPOLI

minciato ad avere la sua fisionomia panne Galla completa il quadro definitiva, è stato completato. Fra le delle diversità etniche. Più in là palme, le euforbie, gli eucaliptus, fra i larghi ciusti a ventaglio dei pa-piri un lembo di Africa è sorto nella conca dei Campi Flegrei.

Una chiesa copta a pianta circolare, sormontata dalla bianca Croce del Mascal, a fianco il grande ghebbì del Capo Amara, più in là la ricostruzione del Bagno di Fasilides nelle rosse pietre di Cusquam, e tutto intorno un laghetto nel quale navigheranno lentamente le speciali imbarcazioni indigene: leggerissime «uogolò» del lago Margherita e le « tanquà » di papiro del lago Tana. A completare questo accostamento dei vari mezzi di comunicazione per via d'acqua, ecco ancora un grosso sambuco, trasportato direttamente dal Mar Rosso, con le sue grandi vele, ormeggiato a riva di una isoletta nel mezzo del lago.

Una caratteristica capanna Sidamo innalza l'intreccio dell'alta cupola nel recinto della sua zeriba, mentre accanto un gruppetto di ca-

una capanna « tomal » di minatori presenterà la fucina di un fabbro indigeno, e la piccola tenda semi-circolare del pastore somalo rivivrà la vita dell'accampamento all'ombra della «garesa» che sorge accanto ad una piccola moschea somala.

Questo ambiente è popolato da-gli indigeni venuti alla Triennale di Oltremare. Essi hanno subito iniziato il lavoro, vanno adattando il Villaggio alle loro necessità, lo fan-no completamente loro, già lo rendono africano; hanno riprese le loro abitudini: macinano la dura e intrecciano canne; i bambini razzola-no tra le piante, le donne accenna-no tratto tratto una loro nenia. Poco più lontano è il mare di Napoli, sono gli stabilimenti industria-li, le vestigia di antichi monumenti romani rinvenuti nella zona della Triennale: un Impero si fonde all'altro nella esaltazione del lavoro intenso e continuo che è una gioia per tutti gli Italiani.

F. Stocchetti



Un pittoresco costume

on è a dire che in un primo momento non fossero un po' sbalorditi, e un po' come pesci fuor d'acqua, ma dopo qualche giorno i cinquanta indigeni venuti dai vari Governi dell'Africa Orientale Italiana si son trovati subito a loro agio. Il Villaggio indigeno preparato nelle sue linee essenziali alla Triennale d'Oltremare, e che essi devono completare, richiamava subito alla loro mente la terra che avevano lasciata. Poichè son venuti per lavorare, ed hanno portato con sè, sullo stesso piroscafo, tutto il materiale necessario. Non era possibile presentare un tipico saggio delle nostre terre d'oltremare mettendo al lavoro nostri operai: il tucul, la chiesa, il pozzo dovevano essere costruiti da indigeni perchè non solo rispondessero in tutti i particolari a quelli veri, ma avessero anche l'atmosfera di laggiù. Venticinque uomini, dodici donne, cinque bambini della Somalia, dell'Eritrea, dei Galla Sidamo, altri di altre regioni, hanno subito iniziato il lavoro; il Villaggio ha co-

Mamme nel villaggio

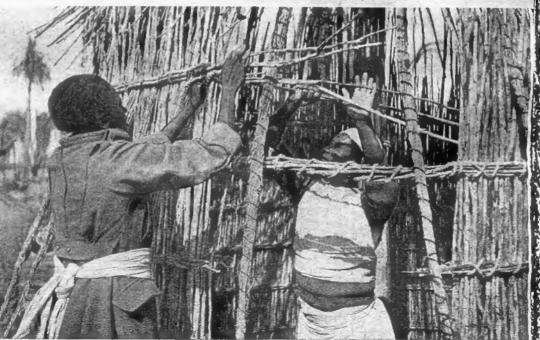

La casa sarà presto compiuta



Il formaggio in tubetti è molto comodo e gustoso.



Vivandiera dell'esercito tedesco che prepara la pasta per le frittelle

Risolvere il problema indicato nel nostro titolo era una volta cosa relativamente facile: si trattava di contingenti che a noi apparirebbero modesti. (Si pensi che lo stesso esercito napoleonico, nella campagna d'Egitto e in quella di Russia, non oltrepassava rispettivamente i 32 e i 600 mila uomini). E, quindi, era possibile organizzare, almeno in parte, la vita sul posto utilizzando le risorse locali.

#### Milioni di convitati...

Oggi le cose sono profondamen-te cambiate. I singoli esercitì aste cambiate. I singoli eserciti assommano, a meno che non si
tratti di piccole Potenze, a parecchi milioni di uomini, concentratti per lo più in spazi relativamente brevi. Si può immaginare, quindi, come e perchè questo compito sia assolto con estrema cura, sia da parte dei Governi che da parte dei Governi che da parte dei Comandi: il
non far mancare nulla ai combattenti (anche a costo di im-

#### FRASI DI TUTTI

Tutte va per il meglie. — La frase completa è: Tutto va per il meglio nel migliore dei mondi possibili, ed è traduzione della frase francese: Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. E' l'intercalare che nel «Candido» di Voltaire ripete il dottor Pangloss, pieno di malanni e di miserie ma citimista a ogni costo. Questo Pangloss fa pensare in qualche modo a quel nobile ve-neziano che, nella «Serenissima» del Gallina, continua a ripetere: Megio de cussi no la pol andar.

Il principio della fine. - Ouando il Buonaparte soffri le prime avvisaglie dei suoi disastri, il con-te Carlo Maurizio di Talleyrand-Périgord, diplomatico di molto spi-rito ma di scarso valore morale, pronunziò il motto: C'est le com-mencement de la fin, riferendosi al principio di quello che sarebbe stato il tramonto dell'astro napo-leonico. La frase italiana è ripetuta da chi vede che qualche cosa, in bene o in male, comincia a finire.

parolette per fas s ritto o a to o a ray za, voler illecito. I ser l'inse se non s Essere zione ital

Per jas parola o

ragione.

principia. (atto terme di Si to be: fi stione). no indag pete con la quale

### OME VIENE RIFORNITO UN ESERCITO il rarefarsi della mano d'opera per effetto dei ri-chiami alle armi e l'im-brogliarsi delle possibilità del rifornirsi altrove, spe-cie se, come nella auerra passata e nella presente, impervarine il blesse. rinunzie alle così dette olazioni civili) concorgrandemente a quel-iena efficienza, la qua-

in unione al fattore nie tanto giova al più leto rendimento bel-

ctere insieme gli e-quantitativi di vi-li stoffe, di cuolo, di zioni, di carburanti, sssari a un grande ito à risolvere solo essari a un grande cito, è risolvere solo parte del grosso pro-na, che l'eccezionalità alcune condizioni ren-ancora più grave, cioè

passata e nella presente, imperversino il blocco e il controblocco o, come nel nostro conflitto con l'Etiopia, le sanzioni. Ma, anche risolta la questione delle disponibilità, occorre risolvere un altro problema non meno imperioso: quel-lo dei trasporti.

Il nostro Paese, in oc-casione della conquista dell'Impero, ostacolata nel

modo or ora ricordato, fu oggetto di ammirazione in tutto il mondo, pur così contro di noi ingiu- nati di stoffa e di metro per minaia tozzi tronchi cilindrici alti do, pur così contro di noi ingiu-stamente prevenuto, anche per il stamente prevenuto, anche per il perfetto funzionamento dei servizi logistici: rifornimmo di tutto punto un esercito di circa mezzo milione di uomini, alla distanza di oltre 4 mila chilometri. Quello che operò allora la nostra Intendenza resta tra le pagine più fulgide ed esemplari della memoranda campagna.

#### « Condensiamo »

Ma anche se non ci sia da su-perare una così grande distanza, si cerca in tutti i modi di ridur-re al minimo il problema dei tra-sporti con un felice espediente: contrarre il più possibile il volu-me degli alimenti, mantenendo il me degli alimenti, mantenendo il loro valore nutritivo. In Germania, per riuscire a tale scopo, funzionano cucine sperimentali dell'esercito. In esse legumi e verdure sono essiccati e pressati secondo speciali sistemi, così che presentano appena il 10 e anche soltanto il 5 per cento del peso originale, senza che il loro potere alimentare e il loro sapore siaoriginale, senza che il toro potere alimentare e il loro sapore sia-no menomamente alterati. Vi vengono manipolate altresì certe polveri, destinate sì a un cannone, ma al « cannone dello stufa-tino » (così il soldato tedesco chiama la cucina da campo) e che sono, in realtà, spinaci e succo di carne, una nuova bevanda de nominata Citrin, riso tedesco fat-to con patate, formaggio molle in

to con patate, formaggio molle in tubetti e una misteriosa pasta, di cui tre soli chili bastano per preparare 120 funghi prataioli di alto valore nutritivo.

Altra felice trovata della scienza applicata alla soluzione dell'accennato duplice problema è il «pemmikan», specie di salsiccia, che, oltre alla carne, contiene, allo stato secco, frutta, crema di latte, conserva di pomodoro, peperone ungherese e lecitina: in peperone ungherese e lecitina: in determinate circostanze sostituisce egregiamente il consueto ran-cio apprestato dal « cannone ».

#### Montagne di scarpe, chilometri di stoffa

Viene così risolto, o per lo me-no notevolmente ridotto, anche un terzo problema: quello del magazzinaggio. Peccato che non si possa fare altrettanto in tema d'indumenti! Fino a che non riusciremo a vestirci sinteticamente, leggeremo delle cose co-me queste che ci sono state nar-rate da un testimone oculare in visita al fronte tedesco. « Ho po-tuto gettare uno sguardo in un magazzino del parco vestiario, se-zione stoffe non confezionate. Locale vastissimo, costantemente aerato. Le balle di panno formano vere montagne che salgono fin quasi al soffitto. E' una quantità

surarla e che suggerisce piutto-sto l'idea di una soffice strada lunga qualche diecina di chilo-

naia tozzi tronchi cilindrici alti un paio di metri e tempestati di

bio per economizzare lo spazio. Quante paia saranno? Certamente alcune diecine di migliaia, e questo non è che uno dei tanti magazzini consimili le cui riser-ve si accrescono ogni giorno perchè la produzione non conosce soste ».

Abbiamo incominciato col rilevare quanto oggi siano accresciute le complicate le difficoltà di rifornire un esercito in guerra rispetto al passato. Ma si potrebbe obiettare che la riduzione e quasi eliminazione dei quadrupedi da trasporto e da battaglia hanno ridotto tali difficoltà in ragione del forte contingente di essi che una volta occorreva. E va bene. Ma è da tener presente che i motori, i quali hanno preso il posto dei benemeriti cavalli, muli, asini, cammelli e via dicendo, se non mangiano, bevono, e bevono un mangiano, bevono, e bevono un liquido per il cui solo accaparra-mento varrebbe la pena di scendere in guerra...

O. Cerquiglini



In un panificio militare tedesco: controllo delle pagnotte dopo la cottura



Scatole di alimenti in conserva pronte per l'invio al fronte



Montagne di calzature in un magazzino militare.



st nutre di « pemmikan » (salame secco, molto perchè composto di carne, bacche secche, ecc., e di altri sostanziosi ingredienti).



- Fas = divino, e quindi a giusta e lecita. i fas. Con le due formata la frase che vale : a di tti i modi, a toramore o per forolere, a ogni coer nètas può esrepotenti, anche

- Tradusere. parole con cui ogo di Amleto tragedia omòni-(To be or not question — est ecco la que-aggio scespiria-e dell'uomo ol-se italiana si ria proposito di ne di cose per o la stessa

uo o d'una Na-Doc.



#### Molte signore sfioriscono per questo...

I disturbi gastrici e la stitichezza abituale sono la causa principale del decadimento fisico. Per riacquistare il benessere ed una floridezza giovanile occorre impedire le fermentazioni gastriche, facilitando così la digestione; riattivare le funzioni

intestinali e decongestionare il fegato. L'Amaro « médicinale » Giuliani, composto di crbe medicamentose, stimola le secrezioni gastriche, rieduca l'intestino e fa compiere le funzioni digestive nel modo più naturale. Un cucchialo o un bicchierino prima dei pasti stimola l'appetito e migliora la digestione. Un bicchierino dopo il pasto della sera provoca il normale svuotamento dell'intestino. Abituatevi al bicchierino di Amaro «medicinale» Giuliani: vi assicurerà una salutare regolarità quotidiana l'Richiedetelo al vostro Farmacista,



Gratis e franco di porto riceverete l'opu-scolo illustrato sin Amaris Herbis Salus-acrivendo silo stabilimento Chimico-Far-maceutico Dr. A. & M. Giulissi, Rep. B Via Palagi, 2 – Mitano

vi ridarà energia, appetito, sonno tranquillo e mente serena

Quando nella donna la circolazione è difettosa

certi organi si congestionano, s'in-gorgano le vene, e ad ogni ritorno periodico appariscono: irregolarità in eccesso od in difetto, dolori al ventre ed alla schiena, mali di sto-maco, emicranie, brividi, freddo al piedi, crisi di nervosismo, vertigini, debolezza generale.

Sempre alla circolazione irrego-lare sono dovuti: varici interne ed esterne, ulcere varicose, gonfiore alle gambe, accompagnati da chiazze violacee, che torturano tante Donne, e specialmente quelle che lavorano. Ed anche a difettosa circolazione

sono dovute le numerose e spesso

dolorose complicazioni dell'età critica : serie irregolarità con lunghi intervalli e ritorni in eccesso, palpitazioni, soffocazioni, stordimenti, vampe di calore al viso; senso di peso e crampi alle gambe, tendenza all'obesità. Per combattere questi mali ogni Donna premurosa della propria salute può ricorrere al

Il Sanadon, liquido gradevole, associazione scientifica ed attiva di piante e succhi opoterapici, regolarizzando la circolazione, tonificando l'organismo, calmando il dolore, rende il benessere, dà la salute. Il flacone L. 12,80 in tutte le Farmacie.





## FOLLIE DI DONNE

# che si oppose a Cesare

uando fu celebrato, nel giugno del 46 a. C., il quadruplice triomfo di Giulio Cesare per le vittorie di Gallia, di Egitto, d'Asia e d'Africa, tra la moltitudine dei prigionieri che sfilarono per le vie di Roma davanti al carro trainato da quattro capalli bianchi si poteva scorpere.

al carro trainato da quattro cavalli bianchi si poteva scorgere, dopo il fulvo eroe gallico Vercingetorige e prima del figlio del Re africano Giuba, una regale giovinetta, l'egiziana Arsinoe, Al passaggio della principessi na, avvinta in catene d'ar-gento e fiancheggiata dalle immagini dei caporioni egiziani nonche da una statua simbolica del Nilo e perfino dalla riproduzione del faro di Alessandria risplendente dei suoi fuochi, si quietava d'improvviso il rombo della moltitudine e s'udivano sol-tanto, alle spalle, i versetti satirici dei legionari trion-fanti, Circondata dalla commiserazione popolare, la pic-cola procedeva assorta, attonita, gli occhi bassi e co-me perduti in visioni lonta-ne, l'atteggiamento spauri-to quasi incombesse per lei il pericolo di un fatto ancor

#### Un'avventura rivoluzionaria

Sorella di Berenice IV. di cui s'è vista precedentemente la tragica sorte, e quindi anche della celebre Cleopa-tra, Arsinoe aveva visto costei, dopo la morte del pa-dre, dividere il potere con un fratello minore, mentre sul mondo romano divampava la gran contesa di Ce-sare contro Pompeo, che era poi venuto a morire nell'in-sidia tesagli sui lidi egizia-ni. Subito dopo, con poche mi. Subito dopo, con poche migliaia di soldati, il vincitore. Cesare s'introduceva ad Alessandria e, arrogandosi le funzioni di arbitro nei contrasti fra Cleopatra ed il fratello, faceva sentire all' Egitto greco-macedone il peso dell'autorità romana, con la conseguenza che il furore della turpolenta pofurore della turbolenta po-polazione alessandrina si ro-

vesciava repentinamente, in quel settembre del 48 avanti Cristo, sull'aborrito straniero.
Con le due giovani donne e i loro due giovanissimi fratelli, cioè insomma con tutta la famiglia reale, Cesare rimase bloccato nel palazzo, di fronte ad una molti-tudine e ad un esercito ostili.

Tenuta nell'ombra dalla regale ed illustre sorella, la piccola Ared illustre sorella, la piccola Ar-sinoe vive tutti gli errori ed orrori di quei giorni tragici, vede uno spaventoso incendio distruggere l'intera flotta egiziana, gli arse-nali, i granai, il Museo e parte della famosa Biblioteca, splendo-re della cuitura antica. Gli even-ti non le hanno permesso di cin-gere la corona di Cipro, promes-sale pochi giorni avanti dal vit-torioso romano. Ora le ultime illu-sioni sembrano estinguersi in quel torioso romano. Ora le ultime illusioni sembrano estinguersi in quel rogo smisurato, divoratore di tanti tesori. Bisogna proprio ricominciate. Poichè Gleopatra ed i fratelli non si preoccupano che di conservare i favori di chi il custodisce come preziosi ostaggi, lei sola tenterà la sorte; lei, umile dimenticata principessa quindicene, affronterà il titano invincibile. ne, affronterà il titano invincibile. Chi l'aiuta a fuggire? Forse nessuno. Forse, nel divampare della battaglia generale, non è stata neppur notata quella fanciul-la dai nobilissimi lineamenti, che, accompagnata dal suo pedagogo come una scolaretta, ha disertato la reggia, trasformatasi in campo trincerato, per passare nelle file della sua gente insorta. Ormai è fuori, tra la folla che

tripudia nello scorgerla. Rimangano pure lassù, nell'aurea pri-gione, Cleopatra e i due fratelli. La testolina femminile che capeggia quella rivoluzione potrà fra l'altro trar profitto dalla sua perfetta conoscenza di tutte le pra-tiche e le consuetudini seguite

dalla scellerata Corte dei Lagidi.
Gravi disordini si manifestano tra il pedagogo Ganimede ed
il ministro Achillas, comandante dell'esercito; Arsinoe sostiene il suo maestro, gli affida le truppe e manda a morte l'altro, senza

La principessa ne vive giorno per giorno le ore tormentose, i fatti d'armi accanitissimi ed i

Arsinoe è già in fuga: una vela la porta per il mare, verso il sole d'oriente. Di spiaggia in spiaggia, di città in città. Non c'è più patria, per lei, giacchè nessuno può accoglier tranquillamente chi osò tener testa a Cesare ed è odiata dalla favorita di lui. Eppure la sventurata cerca soltanto un asi-



Arsinoe è già in juga: una vela la porta per il marc..

bruschi invece di guadagnarsi l'affetto del suo popolo, ha l'amarezza di vedere una deputazione cittadina che si reca ad implorare dal condottiero romano: — Rendici uno dei tuoi prigionieri, il nostro Re. Il popolo è pronto a riceverlo. Sono tutti stanchi di questa noiosa Arsinoe e della crudelissima tirannia del suo maestro!

Nel marzo successivo affinite

rannia del suo maestro!

Nel marzo successivo, affluite numerose legioni di sostegno all'assediato, la guerra ha termine dopo una decisiva battaglia sulle rive dei Nilo, ove trova la morte, scomparendo nei gorghi del grande fiume, il reuccio liberato. Cleopatra, rimasta fedele a Cesare, sarà regina d'Egitto, insieme col fratellino più giovane. Arsinoe, che ha voluto tentare la disperata avventura, viene invece spedita avventura, viene invece spedi-ta a Roma per adornare il trionfo.

#### Odio di sorella

Il trionto fu preceduto da quindici mesi di attesa snervante, nella silenziosa prigionia romana. Quando poi giunse quel giorno della umiliazione estrema, Arsinoe, nell'ascendere la Via Sacra verso il Colle Capitolino, tremava tutta. Ma perchè tanta paura? Non la uccideranno di certo, tenera ed linnocua prigioniera, che por ha attirato rancori sulla sua nera ed innocua prigioniera, che non ha attirato rancori sulla sua non na attirato rancori sinia sua persona, come il leonino Vercin-getorige. A lel, — oggetto di cu-riosità piuttosto che di odio, tan-to è stata assurda la sua impre-sa, — Cesare saprà facilmente perdonare. Il pericolo è un altro: Cleopatra! L'impura sorella nu-tre profende auturi sorella nutre profonda avversione contro la vergine purissima: regnante, te-me colei che ha regnato nei gior-ni torbidi della rivoluzione. Liberata dopo il trionfo, Arsi-

noe rimane perciò prudentemente a Roma. Ma Cleopatra la rag-giunge. Col fratello e col bambi-no avuto da Cesare, si installa da padrona nella villa di Trasteve-re e, sfrontata e superba, traffica, ordisce, insidia.

bruschi capovolgimenti. Finchè, lo; e finalmente ad Efeso le si invece di guadagnarsi l'affetto del offre allo sguardo, con i suoi imoffre allo sguardo, con i suoi im-mensi colonnati e con le sue pareti di marmo pario, una delle sette meraviglie del mondo: il Tempio di Diana, quel tempio tan-to ricco e splendido, che vi fu un uomo, Ercstrato, che una volta volle incendiarlo, per divenire im-mortale!

#### L'asilo violato

l'asilo violato

— Pietà, buona dea, pietà; e
voi sacerdoti, accoglietemii — implora la fuggiasca, sapendo che
la sacra dimora gode dei diritto
di asilo e che dispone di alloggi
e di tesori illimitati.

Il gran sacerdote della pallida
cacciatrice lunare, della dea montana e silvestre, si fa incontro alla profuga, la chiama onorevolmente regina e la introduce nel
tranquillo asilo, ove la tiene delata per tre anni: gli anni in cui,
perito Giulio Cesare, gli uccisori
sono perseguiti da Ottaviano ed
Antonio.

sono perseguiti da Ottaviano ed Antonio.

Ma nel 41, entrata Cleopatra nelle grazie di Marco Antonio dopo il memorabile convegno di Tarso, viene facilmente carpito al rude vendicatore ciò che la perfidia di lei non era mal riuscita a ottenere dal grande cuore di Cesare Tutti gli avversari della nesare. Tutti gli avversari della ne-fanda regina vengon tratti fuori dai loro rifugi orientali. Ad Efe-so, gli sgherri irrompono nel saso, gli sgnerri irrompono nei sa-cro recinto e stendono morta la infelice Arsinoe. Vorrebbero an-zi impadronirsi perfino del gran sacerdote e consegnarlo a Cleo-patra, ma l'intervento della popolazione impedisce questo nuovo eccidio. Perchè mai si voleva punire un altro innocente?

 Perchè, — sarà la spiegazio-ne di Cleopatra, — il protettore di Arsinoe non è affatto innocente: ha osato chiamarla regina!

Dorleus

AL PROSSIMO NUMERO:

La nemica più grande

## CURIOJE VICENDE DITROFEI

MINIC

La coppa che premia i vin-citori di se stessi: cioè la squadra di calclo più disci-plinata di ogni stagione.

ttualmente tutti gli atleti e le società sportive di Ger-mania stanno facendo piaz-21 pulita nei loro armadi di tro-fei e medaglie per offrire alla Pa-tria — al fine di trasformarli in armi di combattimento — tutti i metalli in cui trofei e medaglie sono coniati.

#### Oro e... vetro

Il fatto non è nuovo: come si ricorderà, nell'anno delle san-zioni, società sportive e atleti italiani compirono per primi il nobile gesto. E, prima anche stavolta, una nostra Federazio-

La ricca cintura, insegna del campione mon-diale di pugilato, cinge qui Primo Carnera, l'u-nico Italiano che l'abbia posseduta. (Poto Agosto



La celebre Coppa d'Inghilterra è giunta nelle mani di una sguadra aprovinciale»: il Portsmouth, che ha trovato il modo di faria fruttare...

ne — quella di atletica leggera — ha avuto, giusto di questi giorni, un'altra iniziativa: tutte le coppe e trofei che essa metterà in palio d'ora innanzi non saranno più fatti di uno dei tre classici metalli — oro, prepenta e vermelli henri di argento e vermeil — bensì di littorite, una sorta di alabastro venato prodotto nell'Appennino

Del resto, un'altra coppa ce-Del resto, un'altra coppa ce-lebre — quella Internazionale di calcio, residente negli armadi della Federazione italiana che l'ha vinta per due volte, — van-ta pure la particolarità di non essere di metallo: essa è invece in cristallo di Boemia. Fu offerta dal Presidente dell'allora ReNel campo del metalli cosid-detti nobili, viceversa, si può ri-cordare che di tutto oro puro è la Coppa del Mondo calcistica, montata su uno zoccolo in pie-tra granata. Sembra che i due colori non si accordino troppo, almeno così osservò una signoalmeno così osservò una signo-ra, prima del calcio d'inizio del-

ra, prima del calcio d'inizio della finalissima di Parigi; e fu buona profetessa chè la coppa, disputata tra... granata ungheresì e azzurri italiani, fini — com'è noto — a questi ultimi.

In Italia, poi, abbiamo avuto — scendendo di grado — una coppa di argento, disputata annualmente tra le due squadre calcistiche milanesi, che valeva ventimila lire!



La Coppa Italia, trofco per cui si bat-tono ogni auno tutte le squadre di calcio delle tre Serie della Divisione Nazionale italiana. La Coppa calcistica

Internazionale in cristallo di Boemia. rimasta definitivamente in possesso dell'Italia.



In Giappone s'usano, come vedete



Bere nella coppa appena vinia si-gnifica propiziarsene la conqui-sta per la volta successiva: dicono i superstiziosi.,



Uno dei più celebri trofei del mondo; la Coppa Davis

Ma, a proposito di preziosità di trofei, si può ricordare che, qualche anno fa, una squadra di calcio italiana, — che tornava dalla Francia con una bellissima coppa vintavi, — se la vide confiscare dai doganieri gallici come « oggetto artistico di cui era proibita l'esportazione ». Si dovettero interessare telegraficamente un paio di Mi-nisteri, perchè la coppa fosse restituita e potesse uscire di Francia...

Più grazioso ancora, — a cre-derne il racconto fatto dai pro-tagonisti al loro ritorno in pa-tria, — il caso toccato agli Isling-ton Corinthians, famosa squadra

tori dilettanti, che fece due anni fa il giro del mon-do e giocò an-che in Giappo-ne. In occasione una partita dì

ad Osaka, fu esibita in città e sul campo una splendida coppa d'oro e argento, che avrebbe dovuto essere appannaggio dei vin-citori. Vinsero gli Islington; ma, al momento della partenza, in-vece della splendida coppa, si videro consegnare... una grande fotografia di essa. E un cortese dirigente nipponi-

co spiegò agli inglesi che, essendo proibita — in seguito alle necessità della guerra di Cina — l'esportazione dei metalli preziosi dai Giappone, la coppa doveva rimanere a Osaka; ma che quella fotografia avrebbe potuto egualmente ricordare ai Corinthians l'avvenuta conquista...

#### Preziose "cinture,,

Veramente redditizie, finanziariamente parlando, sono le « cinture » che si usano nel pugilato: sia per essere spesso tempestate di pietre preziose, sia perchè — alcune — assicurano una rendita ai loro possessori. Per esempio, quelle originali intitolate all'in-glese Lord Lonsdale non solo valgono oltre 700 sterline ognuna. ma chi le difende tre volte vit-

toriosamente ha assicurata, vi-ta natural durante (a comincia-re, però, dal 50º anno), una rendita settimanale di una sterlina.

Volendo, però, tutti i trofei possono diventare redditizi: lo ha provato, di questi giorni, il Ports-mouth, detentore della mouth, detentore della celebre Coppa d'Inghiterra, che, essendo attualmente in basse acque e attirando perciò scarso pubblico, ha cominciato a portarsi dietro, dovunque va a giocare, la Coppa, esibendola su un tavolo, nel campo; con ciò gli incassi sono di colpo raddoppiati, e il Portsraddoppiati, e il Ports-mouth ne gode (in quanto, in Gran Bretagna, es-si vengono divisi in parti eguali tra le due squadre che giocano, e non già, come da noi, incame-rati da quella ospitante). Il trofeo sportivamente più celebre è però senza dubbio la Coppa Davis termistica diferta, rel

tennistica; offerta, nel 1900, da uno sportivo americano, chiamato ap-punto Davis, perchè ser-visse di palio ad un incontro annuale tra Stati Uniti e Gran Bretagna, divenne poi il trofeo rap-presentativo della supremazia tennistica mondia-

le. Oggi, per essa, si cimen-tano tutte le Nazioni del globo. E la coppa, nei pas-saggi di proprietà, ha già viaggiato, sino ad oggi, per oltre 70 mila chilometri.

#### Per i buoni

Ma, se tutti que-sti trofei e coppe sono destinati a premiare chi abbia vinto il proprio o i propri avversari, uno ve n'è, — isti-tuito in Italia, che premia chi ha conseguito la più difficile delle vittorie: quella su se stessi... E' la cop-pa, offerta da un

istituto di assicu-razioni, con cui la Federazione italiana giuoco del calcio premia ogni anno quella squadra i cui componenti hanno meglio dominato i propri nervi, cioè hanno a-vuto meno punizioni disciplinari. La vinse, per la prima stagione d'istituzione (1935-36), l'Atalanta di Bergamo, con un solo giocato-re ammonito; l'anno dopo, la Fiumana, pure con un solo giocatore ammonito; poi l'anno successivo, ben quattro società non eb-

bero la minima penalizzazione! Vedete un po' che virtu di miglioramento può avere un trofeo. indipendentemente dal suo valo re venale...

#### NUOVI CORSI DI CONTABILITA?

(Computisteria, Ragioneria elemen-tare, Ragioneria superiore, conta-bilità commerciale, Pratica com-merciale, ecc.)



l'industria!

1 CORSI DI CONTABILITA' sono
utili anche ai piccoli e medi commercianti ed industriali che vogliono tenere o sorvegliare la propria amministrazione.

ALTRI CORSI per Commerciante commissionario, per Esperio con-tabile, per Dirigente commercia-le completano questa interessante Sezione dell'Istituto.

NON PERDETE TEMPO! Per il vostro bene e per quello dei vostri cari rivolgatevi, indi-cando età e studi, all'Istituto:

#### SCUOLE RIUNITE,

IFONDATO NEL 1891)

ROMA - Via Arno, 44 - ROMA

o agli Uffici di informazioni di;

MILANO - Via Cordusio, 2

TORINO - Via S. F.sco d'Assisi 18

GENOVA - Galieria Mazzini 1.

Avrete, senza impegno, tutte le
informazioni su qualunque corso e
sui famosi

#### Dischi FONOQLOTTA H Francese, scc. (Lire 500)

H Francese, ecc. (Lire 500)
200 CORSI, IN CASA PROPRIA, scolastici: dalle Elementari al Licco e all'Istituto nautico fino all'Università (preparazione a tutti
gii esami di classe e di licenza
1941-42); di Cultura generale, italiano, storia, aritmetica, ecc. Professionali per i concorsi governalivi e magistrali, per i diplomi
di Ragioniere, Geometra, Maestro,
Segret. Comun., Professore di Stenografia, Esperto contabile, Ostetriola, Dirigente Commerciale, ecc.
Corsi di linguo estera, di Steno
datt., di contabilità, militari, di
agraria, di costruzioni, motori, di
segno, meccanica, elettricità, tessitura, flatura, tintoria, per operai, Cappomastri e Capoteonici, Corsi fomminili, taglio, cuelto, ecc.
Tagliare e spedire in busta indi-

Tagliare e spedire in busta indi-cando età e studi a: Scuola Riunite - Roma, via Arno, 44

Prego spedirmi gratis il catalogo IL BIVIO e darmi sensa impegno le Informazioni circa il seguente

| *************************************** |    |
|-----------------------------------------|----|
| 35-5                                    | -5 |
| Ç                                       |    |
|                                         |    |

### vecchi di 40 anni!

40 anni? Età della pienezza. Tutte le facoltà maturate, assicurate; noi dovremmo essere al punto culminante della nostra vita.

Da che cosa dipende, allora, il fatto che noi incontriamo un così gran numero di vecchi di 40 anni, ie cul risorse sembrano infrante, l'energia, la volontà distrutte, e così precocemente colpiti da una vera impotenza fisica e mentale?

Se noi chiediamo, al medico esperto, la vera causa di questo disastro che colpisce moltissimi fra i migliori di noi, ci viene risposto molto semplicemente: afficvolimento del sistema ghiandolare endocrino. Il medico conosce benissimo, in effetto, quale ruolo importante giuocano le ghiandole endocrine sul nostro organismo e come esse condizionano tutte le nostre funzioni: vitalità, virilità, intelligenza. Sa come la vita troppo intensa che noi viviamo logora e sregola il nostro sistema ghiandolare, ma anche come, a certe condizioni, sia possibile ristabilire l'equilibrio di queste serezioni endocrine e con quale mezzo ricaricare, rigenerare il nostro organismo invecchiato prematuramente.

Il pubblico non conosce, oppure conosce male questi quesiti tanto essenziali. Allo scopo di rendere possibile la conoscenza della terapia ormonica è stato edito un interessante libro dal titolo Alba

possibile la conoscenza della te-rapia ormonica è stato edito un interessante libro dai titolo Alba di una nuova vita, che tratta in maniera piana ed accessibile a tutti l'importante argomento del-le ghiandole a secrezione interna. Fatene richiesta oggi stesso.

|     | Alla Ditta LUIGI ROSSI (Rep. D/15)                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Milano - Via Valtellina, 2                                                                     |
| 100 | Favorite inviare gratis e franco<br>copia del libro « Alba di una nueva<br>vita » (illustrato) |
|     | Nome                                                                                           |
|     | Cognome                                                                                        |
| -   | Via                                                                                            |
| 1   | Città                                                                                          |



LO SHAMPOO PALMOLIVE COMPLETA NEI CAPELLI LA BELLEZZA CHE IL SAPONE DONA AL VOLTO





Chiedete, nominando questo giornale, campione gratis alla Ditta Dr. A. WANDER S.A. - MILANC



## LA PORTA CHIUSA

RACCONTO IN 6 EPISODI

## Passi notturni

pomeriggio di quello stesso giorno, mentre Sir Herbert posava per il ritratto, fui tentato di parlargli dell'accaduto. Ma il timore che egli si indignasse per il mio arbitrario tentativo di entrare in una camera del castello attraverso la finestra — non dovevo dimenticare che ero sem-plicemente un ospite! — mi trat-tenne. Sir Herbert del resto non era tipo che incoraggiasse a parlare. La sua taciturnità un po' funerea era terribilmente comunicativa; imbattendomi in lui, du-rante la giornata, io perdevo per-fino la voglia di dirgli «buon-giorno». Risolsi perciò di tace-re, continuando ad almanaccare da solo sulla faccenda della porta chiusa.

#### Vertigini

Perchè era stato sparato il col-po di fucile? Per impedirmi di entrare in quella camera, evidente-mente. Dunque, essa era una camente. Dunque, essa era una ca-mera nella quale io non dovevo entrare. Quel colpo, infatti, spa-rato contro la mia mano anzichè contro la mia schiena, voleva es-sere un energico avvertimento. In quanto a Kess, egli aveva menti-to dicendo di non aver udito il colpo di fucile. Non solo l'avevo udito io, e molto bene, ma avevo anche visto scheggiarsi la pietra. anche visto scheggiarsi la pietra del davanzale. Kess dunque aveva

del davanzale. Kess dunque aveva mentito. E come Kess aveva men-tito Jim. Ciò provava l'esistenza di un accordo, oserei dire di una congiura del silenzio al castello... Il mattino seguente, dopo la prima colazione, uscli per fare una passeggiata nel parco. Mi spinsi nel folto degli alberi, girai per i viali silenziosi, raggiunsi un chiosco indiano, vi indugiai, torchiosco indiano, vi indugiai, tor-nai indietro. Erano circa le nove. Avvicinandomi al castello, i miei occhi corsero irresistibilmente al-la famosa finestra; e subito tra-

Accelerai il passo e rientrai.

Non mi fu difficile trovare Kess.

— Kess, — gli dissi vivamente.

Avete trovato la chiave, eh?
Egli mi guardò, impassibile.
Quale chiave, signore?
Diavolo, quella della camera del secondo piano....

Il suo sguardo divenne singolar-mente freddo, penetrante.

— Non abbiamo affatto trovato la chiave, signore, — disse reciso.

— No? — replicai, beffardo. — E come va allora che la finestra

è chiusa?

ce e rimasi in ascolto, guardan-do il soffitto... Il rumore si ripe-

Chiusa, signore? Non è possibile.

Continuava a fissarmi con quet suoi occhi grigi, freddi, in fondo ai quali brillava alcunche di aggressivo, di bruciante.

Vi dico che è chiusa, Kess.

Gli feci cenno di uscire con me, nel parco. Egli mi tenne dietro conel parco. Egli mi tenne dietro cosi silenziosamente che dovetti voltarmi un paio di volte per accertarmi che mi seguisse. E ogni volta incontrai i suoi occhi sempre
più freddi... Fuori, alzai il capo.
Questo movimento, forse troppo
brusco, mi diede un senso di capoglro; vidi tutte le finestre oscillare davanti al miei occhi e la
facciata del castello inclinarsi verso di me come per schiacciarmi.
Che accadeva? Non ero ne debole ne esaurito per provare simili
vertigini, Con uno sforzo mi rimi
si e dissi a Kess: — Guardate,
— e gli indicai la finestra. Ma
subito aggiunsi: — Oh!

— Vedete, signore, che è sempre aperta? — disse la voce del
maggiordomo, dietro di me. Era
una voce lontana, senza calore e

una voce lontana, senza calore e

- E' vero. - balbettai, La finestra era effettivamente aperta. Pure, poco fa.,

— Vi siete confuso con la fine-stra accanto, signore, — egli re-plicò senza alcuna acredine. — Con permesso, signore. Io ho da

Rimasi a guardare la finestra aperta con occhi imbambolati. Poi dovetti abbassare il capo perchè la nuca mi doleva stranamente.

#### Qualcuno cammina...

Il resto del giorno passò scial-bamènte e il sonno mi colse prehamente e il sonno mi coise pre-stissimo, la sera. Il dolore alla nu-ca era cessato, ma persisteva in me una sensazione di malessere. Alle nove mi ritirai, augurando la buona notte a Sir Herbert, col quale avevo cenato in silenzio, Dormii pesantemente fino alle due, ora in cui mi svegliai di so-prassalto con l'impressione che nella mia camera ci fosse qualnella mia camera ci fosse qual-cuno. Accesi la luce elettrica. Nessuno. Acces la luce elettrica. Nes-suno. Un sogno o un'allucina-zione? Stavo per riaddormentar-mi, quando un rumore di passi si produsse vicino a me. Passi uma-ni, sordi, cadenzati. Riaccesi la luce. Nessuno ancora. E finalmen-te compresi: il rumore proveniva della campara convestanta della dalla camera soprastante... dalla camera abbandonata!

Il sonno spari di colpo, un'agi-tata curiosità m'invase. Per pru-denza spensi nuovamente la lu-

tè, debolmente ma inequivocabil-mente: qualcuno camminava nella camera in cui da tempo non entrava nessuno!

Io sono un temperamento im-pressionabile e, in più, fantaslo-so. Perciò pensai subito al fan-tasmi... I castelli non sono le di-more tradizionali dei fantasmi? Forse era per questo che in quella camera non poteva entrare nessuno: essa era stata lasciata agli Spiriti del Passatol Ma al-lora io li avevo sopra il capo, i fantasmi!

#### La dura lezione

La dura lezione

Il rumore cessò definitivamente verso le tre, tuttavia fui incapace di riprendere il sonno. Il mistero della camera abbandonata diventava sempre più sconcertante. Mi dissi che dovevo chiarirlo. Dovevo, sicuro, perchè alla fin fine io ero preso di mira da coloro che tenevano in pugno questo mistero, uomini o fantasmi che fossero. Il colpo di fucile, la finestra che pareva chiusa ed era aperta, l'inspiegabile capogiro, i passi notturni: erano fenomeni che coinvolgevano la mia persona!

Risolsi di scoperchiare il mi-

mia persona!

Risolsi di scoperchiare il mistero con un colpo di mano, mandando al diavolo le leggi dell'ospitalità, e il mattino seguente, infatti, con la scusa di voler smontare e pulire il mio fucile da caccia, mi feci dare da un domentico un paio di cacciaviti

mestico un paio di cacciaviti.
Con questi arnesi risalli nella
mia camera e li, stando presso
la finestra, attesi che Kess si recasse nel parco per andare come di consueto a portare la posta a Sir Herbert che, il mattino, sole-va recarsi nel chiosco indiano.

va recarsi nel chiosco indiano.
Kess passò. Quando lo vidi
sparire fra gli alberi, presi febbrilmente i due cacciaviti e in
fretta salii al piano superiore,
raggiungendo la famosa porta
chiusa. Infilai fra i due battenti
uno dei cacciaviti e, giocando di
leva con l'altro, cominciai a forzare la serratura, Tremavo d'emozione e d'impazienza La sermozione e d'impazienza. La ser-ratura resisteva ma io perdura-vo nello sforzo... E a un tratto, senza che alcun rumore di passi segnalasse l'avvicinarsi di qualcuno, un oggetto che mi parve enorme mi colpi violentissima-mente alla nuca, rimbombando come folgore nel cervello. Subito dopo un sudario nero mi calò su-gli occhi e io caddi privo di sensi...

F. M. Macciò

Al prossimo numero il 3º episodio:

**ALLUCINAZIONE?** 

#### NOMI L'ORIGINE DEI

ANGIOLINA: è il diminutivo di ANGELA, femminile di ANGELO, che deriva dal greco anghelos = amessaggero»,

DIOMEDE: deriva dal greco: da ISIDORO: deriva dal greco dóron, diòs = «di Giove», e médo = «ho che vuol dire «dono», e dal nocura ».

EDGARDO: dall'anglosassone Ed = «proprietà»  $e \cdot gar =$  « lancia »: e, cioè, « la lancia che difende la proprietà».

ERMES: lo stesso che Ermete, ed è il nome greco del dio Mercurio, e significa « messaggero » o « nunzio ».

FEDIA: nome femminile, russo, il cui maschile è Feo-dor: è il diminutivo di Fedora, che corrisponde all'ita-liano Teodora (secondo altri,

GELASIO: ecco un nome altale: deriva dal verbo gre-co ghelão, che vuol dire «io

GIGLIOLA: il nome è bello, anche se un po' letterario, e deriva, evidentemente, dal fiore giglio.

GOTTARDO: dal germanico gott = « Dio » e hard = « for-

GRAZIADIO: deriva dal lati-no gratia Dei = « la grazia di Dion

GRAZIELLA: è diminutivo di Grazia, il cui significato e la cui origine sono intuitivi.

GUALTIERO: dal germanico waldo-heri = a capo dell'eser-cito ». In inglese è Walter.

tica divinità germanica Irmin: in origine, Irma era, dunque, « la donna consacrata al Dio Irmin».

IRMA: deriva dal nome dell'an-

me della dea egiziana Iside: in origine, dunque, «dono di Iside», ISABELLA: è una variante di Eli-SABETTA.

Ivo: è una variante, di origine brettone, di Giovanni: lo stesso co-me il russo Ivan, l'unghe-rese Janos e lo spagnuolo luan.

LOLA: non è un nome a sè stante, ma è l'accorciativo di LORENZA: e abbiamo già detto come questo nome derivi dail'aggettivo laurentius, laurentia, che voleva dire « nati-vo o nativa di Laurento».

Manon: non è un nome italiano: è il diminutivo fran-cese di Maria, come Marion.

Rosalba: nome composto dai vocaboli latini rosa = « rosa » e alba = « bianca ».

Sorta: dal greco sophiā == a sapienza ».

Sofranio: dal greco sóphron = a prudente, giudizioso », E lo stesso vale per il femminile SOFRONIA.

VALENTINO: è il diminutivo di Valente, che deriva dal la-tino valens = « colui che è sano», «che sta bene di sa-

Zomo: un lettore ci doman-da da che derivi questo suo insolito nome. Non lo sappia-mo proprio: pensiamo, però, che sia un po' parente di Zoe, il nome femminile che trae la sua origine dal greco zoé = « la vita ».

L'enciclopedico



I RAGGI X AL LETTO DELL'AMMALATO

Con Vuso di un nuovo apparecchio portatile gli ammalati che non possono essere trasportati, e che hunno bisogno di una cura con raggi X, possono-esser curati a casa loro. Basta introdurre una spina in una presa elettrica nelle vicinanze del letto per iniziare il trattamento, senza disturbare per nulla l'injermo. Così almeno afferma una ri-vista tecnica americana.



POESIA DELLA NATURA

Lei: — Cosa c'è di più toc-cante di un ramo fiorito? Lui: — Un ramo che ti cade sulla testa, amore. (Dis. dl Galliani)

Chi male intende... Oggi, al caf-fè, raccontavo ad un gruppo di amici che una donna era stata uccisa dal fulmine. Un tale che sonnecchiava in disparte ad un tratto scatta esclamando:

— Oh, l'amore! Sempre trage-die!

die!

Venti lire di compenso per ogni cartolina pubblicata. Indirizzare: Cartoline - Casella Posiale 3456, Ferrovia Milano. Gli invii che non siano su cartolina o biglietto postale sono cestinati.



EDUCAZIONE — Senti. Carletto: ogni qualvolta la nonna entra in camera tua, tu devi alzarti e rimane-re così finchè non ne sia uscita. — Ma la nonna è forse l'inno nazionale?

(Dis. di Adriani)

Vorrete perdonare il mio ardi-

re,—mi dice il sor Pacifico, proprietario della trattoria «Il Gambero cotto»,— ma siccome ho saputo che col primo del pros-



— Quand'è che la Società protettrice degli animali si deciderà ad intervenire? (Dis. di Dialma)

FRENOLOGIA Questo bernoccolo indica affetto per i genitori.

Nol E' stato il babbo, con una bastonata.
(Dis. di De Santis)

Dal barbiere. Ma... voi non usate i mezzimoderni per la sterilizzazione dei

rasoi? — Oh, è inutile; io rado così vi-cino alla pelle che anche il più pic-colo microbo vien tagliato in due.



Dunque, Arturo, cos'è che ho preso? Come si chiama?
 Dice che si chiama Giovanni...

(Dis. di Bongrani)



CANTANTI Sai, è una radice che mi ha fatto gonfiare così la faccia.

 La radice di un molare?

 Macchè! Una radice di broccolo che mi hanno tirato ieri sera mentre cantavo l'Aida.

n un paesello dell'Istria, entro



garmif

ESAME DI STORIA Il professore: — Mi sapete di-re quando mori Carlomagno? Il candidato: — Veramente, professore, non sapevo neppure che fosse ammalato.

xe' andà in stalla con le bestie. in casa di agricoltori volendo acquistare del vino. Vedo un ragazzo e gli chiedo dove si trova suo padre. Mi risponde: — El cappello in testa...



-- Per piacere, puoi prestarmi i tuoi antenati? Ho delle visite di riguardo.

Sull'autobus. Un movimento brusco del veicolo sca raventa il bigliettario addosso a una signora sul-la sessantina, molto distinta, che si contenta di numunanumonomonomonomonomonomi rimettersi a po-



#### Badate a quel Malanno!

NON LASCIATE inceppare la vostra attività da vertigini e disordini urinari. Non tollerate che le vostre notfi siano disturbate da debostre notit siano disturbate da debo-lezza della vescica, Questi disturbi provengono da impurità lasciate nel sangue da reni deboli e difettosi e possono hen presto peggiorare.

Evidentemente la cosa da fare di venir in aiuto dell'apparato uri-nario col minor possibile ritardo, e il modo più sicuro di effettuare ciò è di prendere le Pillole Foster per i Reni, di diuretico efficace che ha un « record » unico di successi. Può essere preso con sicurezza tanto da uomini che da donne ed è sacco-mandato per renella, cistite e per altri disturbi vescicali. Ovunque:

7,-. Dep. Gen. C. Giongo, Milano (6/44).

Aut. Fref. Milano, N. 84237 + 20-8-1805-XIII

Fabbricate in Italia. Pillole

per i Reni

sto il cappello senz'aprir bocca. — Signora, non dite nulla? — esclama il bigliet-tario meraviglia-Eh!

sponde lei corte-semente — non semente — non posso certo dirvi

grazie.

— Ah no, ma
mi potevate dire
« sbadataccio », o qualcosa di peg-No

sponde sorriden-do la signora, io non potevo dirlo, ma vi ringrazio di averlo detto per me...



Letta in una sa-lumeria di Ro-

Avviso ai clientl: Si paga in contanti perchè la parola è moneta che vola.





(Dis. di Pippo) al suo amo, quan-do da una barca che passava nel-le vicinanze e montata da una comitiva milane-se parti una domanda ironica:

— Oel! A bocchen? (abbocca-Ed il pescato-re, senza un at-timo di esitazio-ne: — Te set un poo tropp lontan. (Sei troppo lon-(Sei troppo lon-tano!)

Dalla parcella di un avvocato: « Ansie notturne per l'esito delcausa: lire 1000 ».

8 Sul negozio di una fioraia, un cartello porta cartello porta queste parole:

« Vendo fiori evasi n





Sentita a Laveno, sul Lago Maggiore. Un dilettan-te pescatore se ne stava accoccolato sulla riva in attesa che i pe-



MACEDONIA EXTRA

LEGGETE IL ROMANZO MENSILE Lire 2 - il fascicolo

ELIGIO POSSENTI, Direttore responsabile. — Tipografia del «Corrière della Sera» — Milano, 1940-XVIII Scritti, fotografie e disegni, pubblicati o no, non vengono restituiti.



Con attacchi metodici e potenti gli aeroplani germanici distruggono i nodi ferroviari norvegesi dove gli alleati cercano di organizzare la resistenza.

(Disegno di A. Raimondi)